PROFERITE IN

MORTE DI TERESA

BARBIERI-BERTANI







## IN MORTE DI TERESA BARBIERI-BERTANI

~~~~

La sensibilità del cuoro per quantunque volte strasciato da domestiche sventure nell' irreparabile perdita di persona consissana, poi irrare qualche lenimento di conforti, ricordando le sublimi virtia dell' oggetto perduto, in guisa che le lagrime del dolore si tramutano sovente in soave balsamo di consolazione, che piciosomente ne ceru la mortale firita, percu di seneca il filosofo sapientemente lasció detto: « che spesso il dolore diciene la solutale delle naine senturate. »

Ed è appunto ciò ch' io intendo coll' animo crudelmente piagato da troppo recente sciagura (1) a sollevarmi dolcemente, sacrando fungero tributo di mesta landazione alla cara memoria dell' ottima madre ed integerrima sposa testè estinta, avvisando poter misieme lenire l'affanno profondo dell'inconsolato sposo e tergere l'amarissimo pianto ai desolati fictiuoli.

E per raccogliere inisteme, come in ameno giradino, giu dezzanti variopini fiori dello preclare virtà, che fregiarono l'animo di lei, bastimi poter asserire con vertà, che quell'innocenza di virtà, purezza di costumi, grazia, avrenenza, amabilità che rifolsero in lei nello stàto di finciulilezza nella Casa paterna ed dell'età non iscenarono, ma viogni si accrebbero, d'irradiare ben presto di novello fulgoro la Casa o famiglia dello sposo da lei presectio indiviso compagno della sua vita; che esso ne triputiti per insolita gioin alla vista del più prezioso dono di folo, elergioglia finil' acquisto di si vittuosa moglie, la quale

con usura di castissimo affetto corrispondendo largamente lo rezo lieto di moltissimi figlinoli regeti ed avvenenti: benedizione sublime del matrimonio cristiano divinamente istitutio dall'autore della grazia Gesì Crisio, e quindi grande secremento, contro ci dagli oliente pubblicisti si lavora con diabolico zelo a secolarizzare e profinane, degradandolo alla vile condizione di semplice Contratto civile, contro i quali giustamente selegazio direbbe l'Alighieri: O creature scienche. .......... Quanta ignoranza è avulla che y Gendia. . Inf. 2 VIII.

Siate Cristiani a muovervi più gravi, Non siate come penna ad ogni vento E non crediate che ogni acqua vi lavi. » Par. V.

Ma ritorniamo alla novella famiglia in cui la buona nuora, la pia, la gentile Tenesa è divenuta una provvidenza vivente e continua a diriggerla con sagace amore e saniente economia. Madre solerte e tenerissima verso la prole, non sofferi mai di vedere affidata a mani mercenarie o straniere, chè piuttosto prescelse moltiplicarne le gravi cure fino a rimanerne la vittima sacrificata volontariamente per affetto alla medesima. Col marito poi dolci modi, onestà di tratto, equità e moderazione di desideri a compiacerlo a gradirlo, sempre con dignità di contegno savio e prudente, legame dolcissimo naturale della sua famiglia, e vero angelo che vi metteva sempre la pace, la concordia, l'armonia a conciliare il rispetto tra il padre, li figli l'avo ai nepoti, fu in una parola l'appoggio e l'ornamento della Casa Barbieri, Quindi niuna meraviglia del suo vivere ritirato, casalingo e quasi nascosto, della sua viva fede è specchiata religione, della nobiltà e delicatezza del suo sentire, della sua pietà, fedeltà esemplare, stima confidente ed affetto rispettoso allo speso, della dilezione costante, veramente materna in verso a tutti i suoi figli (2). Che dirò poi di quella venerazione e rispetto che l' ottima nuora, l' impareggiabile Teresa, ebbe sempre a coltivare con figliale ossequio in verso lo rispettabile

Nonon il genitore del suo sposo, col quale quattro interi lustri conviendo in famiglia, ne apprezzava i consigit come altrei-tanti precetti, ispirando col di lei esempio nei figliuoli il calto nobile di quel senitente, che oggi pur troppo indebolito e quasi negletto dalla pretesa alteza dei tempi, in additero veniva riguardato come principio di huon sesso base della famiglia e dell'intera società: compiendo di tal guisa la missione più sublime della donna in sulla terra, missione nobile, unica, divina, in onta al graciala fracialo di qualche spennachiato corro del Parlamento italico, che vorrebbe sostituiri il 'infima della degradazioni collo amnacipazione oribilitazione della donna e con più verità la emancipazione della carne. Ma guat, direbbe il divino: Eco costi che tutto il mondo genuzza, fori.\* XVII.

Se non che Iddio a mettere a guglierda prova la vicità della sua fede e la coatanza del suo ascrittici in verso le innocenti sue creature, voleva appunto che Tzuxax la tenerissima madre rinamense vittima d'opercottà e d'anore nello diverse fisi della vita o nello vario malattic, alle quali anio sempre assistere a solliero de suoi cari o indispositi o malati, esponendo se stessa solliero de suoi esteuro rischico, none avrenne, abinimo er volgono quasi due anni, che contraendo quali' ammirabile sposs una forte costipazione in causa di malattia di una sua creatura, assunae presto il carattere di tisi letale, che da un anno lentamente ne la traragliava e no assottigliava ogni dil e sistenza con dolori acertissimi e che essa tollerò con animo forte reasegnato, cristino, lieta di poter ricercere la reribuzione promessa al giusto, che soffre volentieri ed a Dio mantienes fedele.

E già stemperata di forze ed ogni giorno più venuta in mal termine di salute, face presagne da qualche di alla Sapso diletto, ai parenti, agli amici ed a tementi figliuoli l'esito più prossimo. Ella però non venen mai neno di coraggio, ma pienamete uniformata al divini voleri, soffriva con inimitabili costanza e pazienza l'accrescersi del male e confortata di religiosi uffici. dopo aver più volto benodetto si figliuoli e allo sposo, conscia d'aver fedelmente adempiato ai servi doveri di sposs e di madre, con calma serena e sorriso gaudente, fatta incliesta che le venisse recato il santo olio, procompeva agli astanti, avere di esso ricevuta li piena calma da lei desiderata, e coli quell' eletta donna infettuava si il vilimo ora, circondando il suo letto l'adolorato marito, i piegnenti figlioni, i porenti, i congiunti, che prodigannalo egni cura e tenerezza pietosa, ne raccoisero insieme egni verbo ed egni sospiro, dopo previssima agonia allo ore 9 pomerdinen di eini 4 corr' quella fragile argilla erasi dolcemente addormentata nel Signore, in età florente di coli anni 41; mentre celeste messeggio aveane accompagnato lo spirito giù uscitori, alle superne spere, dove di diviamente canterebb l' l'immortale Poete, Paral, XXX).

Amor di vero ben pien di letizia, Che solo in lui vedere ha la sua pace,

E tu o anima eletta ricavi ed accetta di huon animo questrumile serto disadorno si, ma sognato naturalmente del cuore, ed intreccisto soltanto di mirti e di cipressi, che valgano ad adornare almano in prate l'onorwole tuo sepotero; che la memoria preziosa delle tuo virtà non verrà meno gianuma nell'animo dell'affitusos consorte e dei diletti figli, che nella fede certa della conseguita bestitudine, terramo come un santo in legato gia mamestramenti ed esempli della tua via, venerando in to il flore delle spose cattoliche ed il tipo vero delle madri cristane. — Valle, Ilo detto.

Verona 15 Novembre 1870.

G. T.

<sup>(2)</sup> Lasciò morendo otto figliuoli.



<sup>(1)</sup> Si allude alla perdita dell'unica figlia dell'Autore.

VERONA 1870,

TIPOGRAFIA VESCOVILE DI A. MERLO

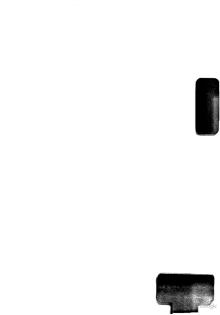

